

Legenda de sancta Elizabeth - 1455 00002.jpg Dono del Par Marcello Pro Sindaco del Comune 1845 Lizabet tanto c adric como de lo nome de septima per so de m le sere ouere de misericordia se exer ata operche ella e aora m la septima eta deli reposanti oper seta stati m liquali ella su cior nergina le matrimoniale. monale activo contemplativo religiozo et aora e m lo stato gloriozo tuti sonom la sa legenda sequente.

Lizabet figha alo illustre ro a ungaria nobile de nation. ma pu nobile et pu getik fo & fe et & religion Lanta nobile firepa a nobilitad de exempli illustraco de miracoli e orna de gracia de sanctita laqual dio autor efator de la natura quasi la exalta sopra natura quando tal fantma noriga m dicanje reale afaito mu to despressia tute le cosse puckile et de garsone o convertiele in feriusio & de afo che se demostre la pa tenera infantia equanta simplicita fo et à quanta austion momeja. Daquella bora cercto incomença a uzar ali boni filoj despresna li zogi de namita, compi le prospercitae del a moso creso semper m renerentia de des In la etale de que agni paua plicita m eclexia a oranz tamto che le compagne de pe anale non la pouran trear fora de exteria Laqual negando che le ancile ole



se compagne lagraitanam mostrana per 3090 mo prana de source od perfeguialenna dequele muen la capella ació de per questa ma mirage mede ria mlaqual mecando ella semzenogiana ostana chima o bochua Et bens de non papelle leze pur pelo extendea lo salterio in anti ali poi ogi quasi le fenzea de leze ació de parendo occupara alcuno non la impaihage Et soto specie de mezurarge cu le compagne je gitanam terera steiza ació che cofsi ella feise renerentia ado. Inlizogi dele anele et in li altri la poranja pa metina tuta in deo Et se queilo de ella goagnana o che ella aneam peculio dana la desema ale ponere fantme digado et amentrandele che elle ouveffens pello el pa tex nofico et lave maria salutando la vergine maria Crefando m etae de tempo crefeina pu in devotione ella se elleze la vergine mairia in sa patrona et aduocata et san zoane batifa in eua gelifta in goardia de la pa unegmitae Seanso miffe fun lo altace li nomi cele apostoli in cedu Le et pigliando le altre ala uentura quella ch gli torana ella fusando trea fine oratione gli tocana quelle de sam zoane Aloquale et circa & loquale tanto lickeparia la devotione che nul -

la cossa senegava achi semandava in lonome se sa zoane Et ació chela prosperita delo mondo non la aluzengale tropo ogni di in le colle propere le le uaua et amermana qualche costa Et quando lo sogo ge nemua propero farea fin digando no noglio andar ozugar pu oltra ma per de lastro Ali balimuitata dale altre poi uno circuito ouna nolta direa Bastene una nolta za per dio lassemo li altrei balli et cossi per tale modo temperanale fantine dele vanitae Dele vestimente somper aboreri le male mange et semper amana le nesti mente home to Certo número de oration aucua pigliao el quale numero senon poura compreto per qualche occupation negrand poi supplica Li di plemni questa nobile elizabet cum tanta deuo tion honorana che pur lemaneghe non pe nolei na lassar ayur mapomtar per raxon alcuna manci de le meste fossem compre Di goanti de mofore ny le comenege manti lo mezo di non le noterna et per la festa et per la son denotion le lassana perelaqualcossa era ausaa dequesto cosle et prile fax noto adio de non por tarle acio che alcuno non porse per alcune parole persinafine da lo so uoto et piposito renocirla lo officio eccle xiafico audina cum tanta renerontia che quando eram lezui li fancti cuangely oquando fe ofaquana la facca bostia se lauca maneghe apostiso le desliga na et li fermagi ponea zu et li altri ornamenti, alogana in uno logo Et da poi che ella arre papato lo paro uneginale famamenti et mnocentemeti fo confricta da lo imperio comandamento del paore Confenti adonda alo parce in la copula congin gale pur muio non perfibione ma per non despre riar lo imperio de lo paire et per aquifar figli alo fercuizio de deo. Certamenti bem che ella foffe liga alo matermonio niente demeno non fo fub ierta acolpenie delectación Etquesto emanifesto perfo chem la man delo mentro fe noto che fere fana mua poi lo mario pernerea perpetua con tmentia et captital Go asonda acompagna alaugranio de turmigia como requerina la reale ma mificentia et como la duina disposition que a orde nao per dever moue ale honor et amor de des molte persone mal ameistrae Ben de ella mutage lo fra to nonmuto po lo bono affecto selamente Quata œuocion et humilita et abstimentia asi propicia et quanta liberalita et misericordia ali poueri pu a pertamenti emanififto depua Inla oration fodetato fexuor de preuenina manti le antile ala ecolexia am presto passo et quasí aum alcune secrete et asto ze oratione prograva et impereaux qualche gracieda to Lanorte pello pelenana ala oration Pregandola quo marito che non pelange pu et che pe repopape Or deno cum una anzella mter le altre pu secreta che se forza agrecua de sono non selenasse de la tochasse am lo pe per afuegiarla Una nolta nolonia toca lo pe ala masona et per capo tora lope selo marito Onde subito dessa cognobela cospa como era et pa tientementi pofferento sauamenti dissimula & ació che ella offeriffe lo pacrificio dele pe or atione pu graffo à auotion aves pello lo bagnana à abo -Dantia relagreeme lequale lagreeme le fondeura ale gramenti et penja alcuna mecente mutacion de nolto ou fassa mtal modo che semper cu dolore pra gea et del dolore goda cum alama perenítu et le ticia de miso Atanta humilita le potomife che per lo amor de dro le coffe vile et abiecte no refuauama le fagerna aun tropo denotion percio de um infre mo deformato de miso et cum la testa pupolente cossi occibile lo molina in lo se sen o scoso et ton rianto le anville Inle letanie et processione semp

andana aped mudi et descalti nestita de lana ale carene nude oforfa in citicio Ot in le prediche frana inter le some powere como pouera et humile Inla purifica tion por lo parto non le ornana de perteni de voye romo le abre ni à weste de brochao dorso mi rechamoe de oco ma alo exempio dela mtemerata uergine ma ria portando el figlo in le soe brage mirife se la uergime maria et per dar exemplo, lo offerma dalta re cum lo agrielo et cum la candila humilementi per especarac la pompa et per eformase ala ucronne maria et per dar exempio à bumilitar ale altre et retornando araza donava le poe vestimente de setro uana alora modoso aqualche popiera femina Apre omo et gloria de la pa humilitar fe questo de jeado ella pu libera et pu sublime Es le altre salva la razon del matermonio et confentendo el marcito pepo tomiste perdo soto la b obedientia de uno poueromedicante maybres concado de prentia et de religion precipio et grande Daio di tuto quello di lo meifro comandage ella am renerentia et cum moleo gan die admipife ade che coffi aquistasse il mexito dela obedienna et reguisse la exemplo del signor nopro faluatore chi fo obediente fino ala morte Vna uolta ella fo ibamata dal puo maistro auna predicha espop

negnanto ma marchiza, non ze a quella predica La qual coffa ello lane per male et tanta defobedientiano nolpe relaxace fin et la fe poghare fin ala camixia cum leancille pe de fon modpa la fe bate, Chamoio tanto regor et abstimentia gli imponeua acio et ma ceraft il corpo fuo de myile de zazuni de distiplime et de abstinentie Souens abstinentos dal leto del marcito menana la nocte penfa dornine acco de porpe infifte ale oration et in aftozo orar des parce coleftiale & quanto la necessita del sono la mencerna dermina su Li tapei li fleizi Et quando el marito non era nossa tuta la nocte stana in oration curs lo poso dela messer Bu zipe Speps per mam de anville pe faxeura bater in la camera ació de ellaconde pe la uezenda al fegn or nofreo this flagellato et acio et oftrenzefe la car ne da ogni lafrinia Into abo et lo beine rozana tata temperantia et abstinentia che m tora del marito mter duer le generacione & abi flaua gtenta folo a pan Manfres corado gli anea sito che deli cibi del marito deliquali ella non auca fana confrientia non œuesse usach Laqual costa observa cum tanta dili gentra to abondando li altri de diverefi cibi delicati ella cum le pe ancille uzana abi pu greossi Spessoa/

ació che non fosse reputata supersticioza et cum tale urbanita et cortexia letifica quele persone am legle ella mangiana Seme feand afatigata del longo cami nace et panto offerti afi et alo marito diverifi abili quali non credena effer à info m tuto sene abstegni et mangia patientementi cum le se ancille pannei quo et duro bagnião inlaqua calda Et perla par potile conferentia bona et fecura el maretto ghe affigna certe infe rendie delequale muenta cum le se ancile lequale ature le poe coppe comportiun & pepo refuto li abi kla corte et requiri li abi kalcum boni homi Tute quette cope el marito supportana aun patietra digando che ello farca lo frmile penon temesse la tak bation de la famiglia El stato de la ponerta somamenti dexicana bem che ella foffem fuma glovia acio de ella fosse smile appe et del mondo me te de propicio auesse in ella Quando era sola cum le analle se nestina à nestimente vile et ceonen dose la testa de uno nelleto diprezioso et une dixea Intale habito andero quando pero in lo frato de pouer ta Bon che afi auesse in post el ficeno dela abstinetia pur cum tanta liberalite persondes ali poueri che no poferena che nullo pouero parife fame ma atuti lar. gipmamenti pouenia de tanto che tuti la ibama -

nam madre deli poneri In le onere de miferitordia cum tanta sugilantia frudiassa acio che lo regno perpetuo perpetualmenti da regnare aquistasse Espa certo papenia li poneri et ali mudi Sonana le destimente li pelegrini albergana li monti sepeli ua faxer batezare li mpanti pireni et pepo li tenua abatifmo ació che femido manema pu liberamenti to prienife Aducane de sonando ama pouveta una apai bona uestimenta la poucreta inegandosi, magnifico et grande dono fo tanto alegrea che cadendo in terra parea morta Degan do santa helizabet pe delpe de tanta copa li anepe data ternando che non li fofe caron de moute Miente demeno prega a dio p epa et se leva sana et salua Spepo fillana la lana am le pe antille redre ne faxea for neftmente ano che receneffe fruito de li boni lauori et p dare exeplo de humilità et per dane quemplo de humi elimoxima selo lavore sele porcie main adio Effa papernali afa mari ali ponezi dana li alimenti da nine Intanto the peando andato lo marito ala corre delo imperado \_ re freetricho chi exa alaoca accemona ella college ogni mictualia et congregandoje de per tuto li po meri ogni di li passema perso era grande samia et
rarista Spesso quando manchana la perturna medei

ua li ornamenti per soueme ali poueri Molre coste se lenaua ofi et ale per referuare ali poneri Ella daven abeme al ponexi ricienti Distribuendo semelare noza di poneri abiando dato sufficientementi aogni ppona fo trouato del uazo non era niente mancho ma coff pieno como manti Ella recenena li pelegrini et li poueki mpuo bopricio Una grandiffina aga fe face porolo po castelo in laquale exa grande mul titudme de poueri liquali ogni di mifitana non obstante la monta et la vala grand che exa diffi ale Ogmi cossa necessaria li donava et che pu li geor taua apatientia cum parcole bone Et ben checha temena ogni corroto aere mente demono Ala fe non aborruala corrucion delimfirmi ma dana li remedy bom et sufficienti et cum lo meleto de la foa tefra li forbia et cum le porcie main li contra ctana bem che le ancille aue pen agrene tale cope Inquella porcia cuza fana novigare cum fuma dili pentra li infanti dele pouere femme aliquali semo Araua tanto bole et humile che tuti la ihamanano madre Et intrando essa inraga tuti la seguinam como madre et cum fumo studio se alonganam Quanti a ella Auca fato comperare certi nafi de mi tro afo che li infanti in tali mafi ferjen li zogi celifan

liquali uafi portandoli da caualo in castelo casendo sum. la rocha semolto altoin nulla coppa pe rompitem Ella mi Ritaua limfermi la occupation deli informi tanto la oc aupaua in lammo che cerchando li poi hoppicy viligente menti feruentementi li infitana mircanso in le pe ca merete humilementi ni laffana ni por longa ma ni p appera aliquali povenina & coffe necesparie cum paro le complature & le afrequentaux ale sepoloure de morti cum auscione Le nefte che ella avenua fate ale se man le aconfacea mtorno li morti In tanto the loss neleto grande lo parti in doe parte per fasar uno pouero morto le pe sepolture contractana cu le soe main devota ale soe exequie cioe quando exa dicto ofacto lo officio etuto Inter queste coste eda losar la succión sel fuo marito chi ben che pope conpato in molti fati pue exa denoto in peruice dio & per de non poteria attente atale cope anena dato licenna ala pa dona & fare ogni cossa che fosse abo non de dio et faluation de la pa anima Defideran do fanta Chizabet del somazito comuntisse le az me dela pa possanza mo dessension dela fancta fe lo exortana a ansar ala terra faneta Onde Jeando andato la scuoto et ficele appo zensete li el pirei to adro dalquale recenete gloriozo fructo dele foe/

opere Et oficim senocione abraspate lo stato monale ano che dio la premiasse et sel fructo centesimo del uccephale et reentefino conjugule et sejantefino 5 pecta al induale somo quella chi anca comproli sexe comandamenti et le sete ouere de miserirordia Sea do duulga la morte del marito per tuta turngia ella sozamenti et totalmenti ascrisata da alcuni nassa li del marito como diffiparire et porga Et questo lassa uegnir die p mostrar ale monde la patientia powerta Venendo la nocte maza de uno taucrinar le pose und li pora quean iaxuo molte gracie rede do adro Alaora la matma andando acosa deli ficarci minori digandoli che regraciasson dio de la soa tribula tion et che cantaffem te deum laudumus El sequete oi fu comanda che intraffe la caza de pemulo cum li poi picolini afig nandoli ono freto logo Seando moko gra uata delopita partima fo confricta de tornar al preimo logo et manda li pri picolini admergi logi aeffe papui Indando ella per una má freta prima degrade fango et de profondo lavagrio soura alcuna prise li poste et una vegra achi za aucula fati molti beneficy passaua sum quelle proprie prie non nogliando dar li logo outre is lo profundo luto & louandofe gandte

e ridente se forbi le sor nestimente l'oi la abaessa soa ama patiendo ala for grance pouerta la mono al urfo 10 barba Oni honestamenti recenandola cautamenti la retegne nolendola remaritare Sentendo questo le an álle che aun quella aucam noto se confacentia et per questo se afflige uam molto de prange dixem que po abeata elizabet cum pranto Daquale confortandle dife mi me confi do m lo fegnor per loquale amore o fato noto de perpetua continentia chel goardera lo mio fermo proposito et ogni violentia comprea et desfara el consegio humano O sel mio bacha pur me norka atompagnar cum lani mo de stonfentiro et contradiro semp et se no sera altro re medio me tagiero lo mio proprio nazo acio di coffi desforma cascum me abourisa Deando conduta/a uno castello de comandamento de quelo uesto mal aso greado after li fim de fosse remaritata ella cum lacine recomanda adió la pa castita Ala ecto et disponate me fer thu zpo le offe del marito fon portate de oltra ma re lequale sono ricemete dal nesto cum honorabile, poession et da ella cum molta seuccion et lagrimatio laquale diffe al signore Gracie ti rendo signore plo che in lo recever dele offe del mio marito dilecto tuo/mi misera te sei dignato di constanme Du sui signore di beny the eo abie molto amato lui pu amana te non &

meno per lo tuo amore de la soa prezentia uolentez ma chai et filo mandai in publicio ala terra fancta Cot bon che me fosse relectabile uner androra cum lui cum tal pato che cum lui pouceo mi ponereta mendirafe pertu to lo mondo et non demeno te testimonio contra toa uo lunta non lo recaterer ono perpello del mio capo ne lo retornerca anita mortale Glo et mi alatua gra ciá recomando Et apo che prentege el frueto sexage simo di se da ali observanti la pfection enangelica se nestí labito religioso prioc nestimete grize humile et aliecto peruanto perpetua continentia poi la morte del marito filo peruando perfecta obedientía et nolutaria pouerta Et nolona andare mendiando de por ta in porta ma chelo puo meistro non lo consenti Que labito que tanto espressiato de portana lo mantello grei 30 alongato et unito daltro colore lemaniche reste re pepite apano à altro colore El padre que re de ronga ria audiendo che pa figla era reduta atanta pouerta mando uno corue per reducha aciza pa El quale conte uedendola de tal habito decorata pedree cum humilitaa filarce p admiratione exclamo dicendo das figla de Re aparfenestira de tale habitomi ficueduta filare lana fa sindo el conte grande infrancia per reducla non uolpe conference volendo pu tosto umore de le pouere my

pauperta che abondare de molte richeze cum li richi ació Es lammo que devote foje in die et la qua devotio ne non augle impais alcuno prego sio che glimfunte elsespressio à ogni costa temporale et che li le nafte dal core la dilectione deli pi propy figholi & tiam dio prega de gli dona pe gracia et confantia de despregiar le uilanie et beffe cum bona confantia facta la oratione andi lo fegnor dio di ge dife Exa noita e la oratione toa laquale dife ale ancile se El signor a exaudita la oration mea per po che tute le cope temporale reputo quaft fire et mmondina Et seli figli mei non curo pu como seli ale si proxi mi Ammipar amare altro che dio spaifteo conza so gli imponena pello colle molette et grene & gle pexpone et paroua de amage pu le partiua diella in tanto che le de antille ficelle et dilecte che exam aleuate da lei in puericia le remoue da lei no perifa molte laccime de lei et de le annille Questo faxeina el merítico bono et sancto per mortificarla et per compreli la propria volunta ario es totalmentila poneje moro et ario che alcuna dele soc moille non li reongresse la gloria papassata In ture queste cosse era presta ala obediencia et constante ala patietia ano che in la pa pacientia popeage lanima pa et

per obedientia fosse ornata de unitoria Et direa spesso se per dio temo tanto uno lomo mortale quanto debio temere el fimo moire celeptiale Et perfo p-colfi prome te obedientra afratre comeado pouero et mendigo et non ad alcuno opro richo acio che remoueste da mi ogni occazione & spolatione temporale in tuto Vna fiada molto pregato merca la ilofrea dalcune moneche fenfa licentia del puo menfro et per questo la fe tanto barech poi tre petemane li parcie li jegni dele batiture Dice do ale analle se consolando si et elle Si como crescen so al fume lo gramoglo sel grano le abafía et deferc fando pe exalta com noi uconando qualche afflictione debiamo per bumilita potometirfe crestiando debiamo lenarfe adio per grande letina Danto era humile, che non comportana dele pe ancille lapella penmado na mi uoi ma tu como separla asuborti et menori Le frudele et le altre prudele de coxma le lauana Et ario to le ancile non ge lo seuia pem le ascondena Ancho dice us Deio aueffe tronata ma unta pu despectora laue rea ellecta pu tosto Et ació de como maria optima parte popearle attendena admota et solicita grepla tione is laquale da dio ane peciale guaria & laccime et celestiale insione et greatia de mosamar et accent l'altre alamove dedio Quando parea pu rocunda das

mandaux lackima à iocunda duotione tanto che del suo iocundo wolto como da una fontana clazifima correca le lacerme de parcea che pianzando gaudiffe no gam brando mai il ilizo in ruga ni ma formite per pranze Et plana one a quelle de afformanam lo nizo in lo pianto che paream pauentare dio Dageno al fignore quelo its and our rooundita Le unisione destrale pesso medena in le soe oratione Uno di de quareizema seade in eccleria paua pattenta cum li oibi fixi et fermia Lattace como quasi se goardasse li la presentia se sipe · Onde per magno pario opolata fo piena & diunare fectione Da poi retoknata ataza feanto p sebelefanto zata al gremio oi le stose de analla et quella per la fenefica levasse alicelli li oibi fixi de tanta clatina fo pmo il mizo suo che criamdio ono mikabile 10130 fe quita poi laquale feando longamenti letificata de cosi rocunda unione Pubito in lacume fo conversa Torna de apreile l'oisi era in quela rocundita et, in pina et oop perandoli ogi li riga de lacreme Et opp fima compreta state in tale complatione Et cossi taredo totalmenti infine diffe Si segnore tu uoi effer cum mi et mi cum ti et mi non nogho effere dati peparata Por feanto pregata Saleancile che abonor de dio et ofo lation de elle deuesse du quello de anea meduto pere molta importunita execuestimento dife di bo unduto



el celo aperto et ibu mobinarje et mostrarme el suo pereniffimo noto Ermi sela pa nisione perfuza &? effabile iocumdita del fuo partire rimanea diecta a moha trifticia Et per mifericordia demi anchora me betifica digando et mostrandome el pro paneto vorzo Se tu uoi effer cum mi et mi cum ti alquale repozi como au difti Deand pregnta de renetape la nisione che mi de ppo lattare dife Duello che moi non fa mefor nar race li foi in grande gaudio et moi cope mirabile & Dio Dpello peando in oxatione la fua faffa mar auegioza. menti luxua et ne predena radis como de pole La pa ocatione era & tanto feruore de mfiamana l'altri ono ioneno nestiro scularmenti ibamo asi dicendo par et tup tropo desolutamenti che deueresi service el tuone. atore north the prefe perti et hu reproze es nelo poso grandementi Et orando lei et lo Joueno cum lei carda el joueno Ceffati oramai aspate et orantolei puatte tamenti el ioueno pu altoporida Ceffate masona es tuto breuzo és tuto fumo et puto de caldo et giranalebra ce como for a mente Alcuni confem et silo togrin et trouans bagnas le se robe per lo grande sudore et non poteam patrie lo caldo chi milia de le poe main circundo hu Tuto are et confumo poi che fancta Chizabet affa de orare el zoneno ceffa de aver cal do of retorna do in fimedefino illuminato da la duna gratia intrane

lo ordine de fratrei menori Quela inflamation mopra el feruor de la oration de fancta belizabet Et tanto de etian dio el zoueno ficas fo infrámato esalui como carnale et, penguale et non anchora primale no era anchora capace & tale coffe Acumulo et acrefemento de la soa perfecti one plocio demakia cioco la contemplatione no lassa. lo officio laboriozo de marta como fe de lopra poi che foreligiofa exa Policita ale opere de mijericordia Abia. do reservato doa milia marche parte dyfribui apour rict al repo fe fare one hoppitale magne in marpurch et per questo tuti lapellauam prodiga et distiparixe Et per chetute le murie Papea acceptare alegramti examproperata the tropo tofto anea dementitato la morte del marito Tanto folicita cra ali mfirmi the li bagnana et metenam leto et li crouina Eccadi cea lei ale anville che bella cossa e bagmiar zipo et co unclo An questo serviso deli poveri era tanto himile che um garfom à une ogio et tignozo una nocte Pexenolte lo porta alo nexparió in braffo et lano, uolentera li foi pani bruti Ona dona leproza molto oribile pello lamando la multe in leto netezando le foe prage et hýmndole medrýmndola et mylimdoli le ongre et menograndose la destalfana Anducendo tuti li mifriemi as festione et comunione vna uegia the non wolea confossive cum butiture la reduste

Quandono feruiva li infiremi filavala lana et dava ali poueri lo precio de filare Poi moltapouerta dini pe la fua dota laquale cra una parte de cinguento march fo facta leze pe per pona alauna mutaple logom puidicio seli altre poneri p resener climozina unaltra noltati Thi denesse esser tagiati li capelli ecca una fantma for nita de molti belli capelli debrando propare p cori ue ne li non pelimoxina ma per ufitar la pa forella inferma laquale como compitrize de la lese foaduta a fancta Elizaber et pepp presto comanda chelisof le tagrati li capelli pranzando ella contraftando et re fiftendo Excusandola alcune che exam prezente che era movente dife faneta Elizabet pe mai que impi rat almanchono andrea cultanta uanagloria ali bali Frekogata Afta Jouena da Paneta Elizabet le ella aux mai importatione de lafriar lo mondo respoze de de grande tempo aucrea recento labito fanato peno fosse la managloria seli camelli Et dige ancho sta eli zabet Blime pu careo che tu abi tagiati li capelli che Pel figio mio fosse imperatore Et presto la couena se uestite labito religios et seruina in la hoppitale am fancta Chizabet Ona Jouene auea apartureito una figla laquale sta Elizabet tene abatifmo et li poze el suo nome et prossedes als Ematre Si che leu le maniet, d'la pellipa d'lancilla soa et le cona afafiar la figlola

et lipprij scapmi dona Approprinquandor el tempo chelo signore auen ordinato che la ancilla soa Cliza bet chi auca apprexiato el regno al mondo volca trearla alo regno del celo saxendo in leto per febre tene do lo mizo al muro fo audito una deleiffima melodia to ella canto Et scando interrogata et quea dito respose Ona auicula se possa inter mi et lo muro et canta fisu anementi de me fe cantare om quella pa infirmita era pemp alegra et mai non ceppana dala oracione, Dultimo di manti la morete diffe ale moile de farefi uoi pe lo demonio ucnife auoi Dali aum pocho quafili anciando lo dianolo acida tre nobre fuge. fuge. fuge. Dapor diffe cera le appropriqua la mezanocte in lagle roo nolle nafte et le repolo in la prepio appropriqua sope lora selo po transito sisse. Tempo e in loquale dio li piamizi muitera ale poe noa Dapoi um podo a Lano &l signore asille duxento xxxi mori in paxe Bem che lo po corpo uenerabile quatro di inxespecto texao no m fina da ello alcuna pura ma gradifimo odore Mantora fon uiste alcime ozelete sim lacima de la ecclezie congregae lequale nifim aucamai ui Rommanti esi tanto fuavementi cantala et cutata differentia de canti et tuti faxenam maranegiar che parein de feijem loficio afaneta Clizaber Maora fo morá una fuaruffima noxe oriero melodia como

le cantaffem quello responsorio de lo officio chi mcome faregrum mundi et omme ornatum eins contepfit dolto foli lo clamor de li poueri molta devoció de po puli tanto che alcuni tagiana deli poi canelli aleci, uno pocho deli pami et li pernanam p firme reliquie El fue coupe fo posto in le movimento et fo recouate redundar oles Aganifesto edaquanta sanctita ella fo quanto alo cantare de loxeleto che pe reede che fosse lo prangelo Et quanto alo estafar elo demonio da nifesto de quanta mondicia quanto alo odore asanife sto de quanta excelentra de sanctita quato ala mbila tion deli angeli Manifesto dequanta mispicor dia et pi etaquanto ala emanation delolio per so che in tuta la proite pa fo miferitor dioza adamife po fo de quato merito et de quanta podesta per li mola miraculi y liquali emofrata glorioza, Anien

Na fantina somer sa in laqua per li soi meriti so par la po resultata. Om fantin a quatro agui per caro so treas sora da uno elsi tricaua aqua in loqual salin, eran segui else longamenti era stato morto de lo uo da la proximi so resultato om fantin de colo pagni per li meriti de sancta elizabet receve la uista com per li meriti de sancta elizabet receve la uista com

la terra dela da fancta sepoltura Amen CM LIUIA LA LEGGRA GIF SANCTA GLIZAD Et AGELA DE LO RE DE UNGARIA principirami

Tradfagno win rough a aprile 17 44 m Sana